



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.V11.15.



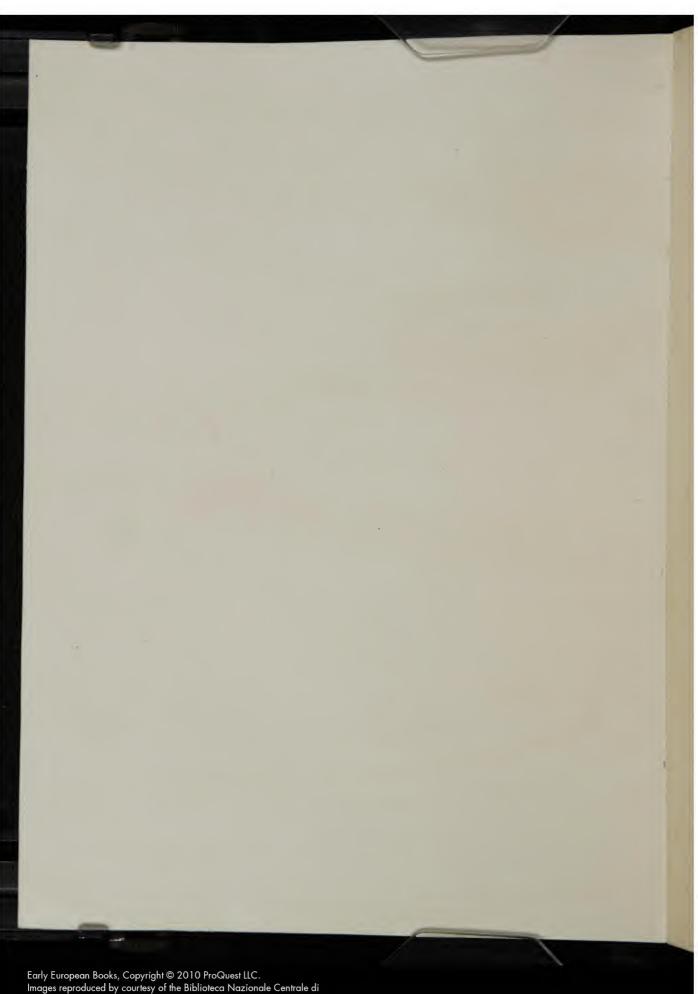

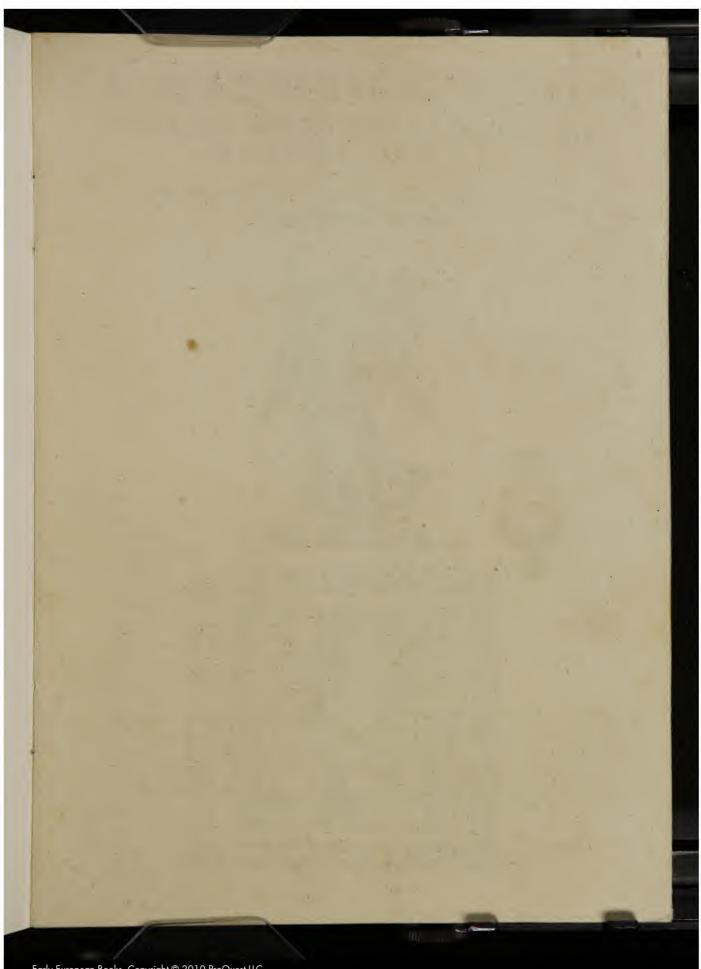



## LA RAPPRESENTAZIONE DELLA PVRIFICAZIONE DI NOSTRA DONNA.

Che si fa per la festa di Santa Maria della Candellaia. Nuouamente Ristampata.



Langelo annunzia.

L verbo eterno di Maria incarnato
per dar lume e falute ad ogni gente
con humiltà nel Tempio presentato
per sacrificio vero Hostia viuente,
in braccio à Simeon su collocato
oue la Vedoua Anna era presente
questo misterio di humiltà prosondo
reciteren col cor purgato e mondo.

Simeone in camera sua inginocchiato dice.

Signore ecco il tuo seruo Simeone che viene orado innazi al tuo cospetto esaudi vero Dio mia orazione che volto è verso te tutto il mio affetto manda signor la tua consolazione per launento del tuo sigliuol diletto il quale in carne à noi debbevenire per farci al fine in ciel seco salire.

Leuasi in piè e vedendo venire verso di se lacob dice.

Chiè questo vecchion qual a me viene Risponde Iacob. Io son Iacob. Rispode Simeone. Che vorrà dir Dice Iacob. (questo.

O giusto Simeone el sommo bene el qual in orazion tu harrichiesto dal mondo vuol leuar sue mortal pene madando il suo figliuolo i terra presto già viene il tempo santo & benedetto del suo venir che da me su predetto.
Nella mia profezia ho posto, il segno

quando debbe venire il Gran Messia che all'or mancherà di Giuda il regno & à vno alieno translato sia tu vedi già venir tal tempo degno che perso ha Israel la signoria però aspetta vederlo in tua vita prima che tu di qua facci partita.

Risponde Simeone.

Già sento rinnouar la mia vecchiezza per le gra nuoue qual hoggi mi porti pel tuo parlar prendo vera certezza di Christo che mi dia dolci conforti questo e al che mia mete sol'apprezza che darà sume à ciechi & vita a'morti

Vede venir Daniello e segue. Vn giouane vien qua gentile & bello

Risponde Iacob. — Questo el giusto profeta Daniello. Dice Daniello à Simeone.

Simeon timorato io fon venuto à trar tua mente di pene & affanni, il tempo e quasi presso ch'adempiuto delle settanta settimane danni doppo le qual da te sarà veduto Christo incarnato inuolto ne sua pani però sta in letizia, gaudio e sesta che del venir suo poco tempo resta.

Simeó volta gliocchi al cielo e dice.
Benche vederti signore non sia degno
pur gaudio séto del tuo auueniméto,
a te volto mia mente col tuo ingegno
acciò mi facci sempre in te contento
& cresca in terra el tuo felice regno
& mai sia dauuersario alcuno spento,

Vede venir Malachia e legue. Qua venir veggo vn'altro per la via Risponde Daniel.

questo e il santo Profeta Malacchia

Dice Malachia a Simeone.

Da parte dello eccelso e gran signore vengo a manifestarti el suo decreto peroche e manderà el graprecursore auanti alla sua faccia tutto lieto che parerà la via al Redentore manifestando el suo divin secreto & subito nel Tempio verrà Christo & da te Giusto Simeon sia visto.

Simeone orando dice.

O fignor

Ofig

cli

òqu

har

Da

che

inn

ved

Nel

che

Ri

per

Di

200

Ri



O signor mio potrò io mai vedere el tuo benigno & dolce salutare ò quanto gaudio letizia e piacere harei se mi volessi contentare.

porti zza forti prezza mouti gue, bello

illo.

not,

a pani

efta.

e dice.

degno

meto,

gegno

ento

cgno

pento

gue,

1112

hi2

1016

eto

rlore

Giugne vn' Angelo che gli dice.

Da parte del fignor ti fo a sapere che gran letizia e gaudio ti vuol dare innanzi che passi di vita presente, vedrai Christo incarnato veramente.

Risponde Simeone.

Nel cuor mi sento tal consolazione che in alcun modo non lo potrei dire,

Dice l'Angelo.
Rimanti in pace Giusto Simeone
però che ci voglian da te partire.

Dice sacob.

Dio ti conserui in sua benedizione
acciò possi à sua Gloria peruenire,

Dice Daniello.
Riman contento nello Dio verace
Dice Malachia.
Simeon resta

Risponde Simeone.

Andate in pace

Partonsie Profeti con l'Angelo, e pastori che nella Natiuità visitarono Christo di nuouo parlano, & Sansone dice.

Sadoch el mio parlar vn poco ascolta tu sai che noi vedemo Christo nato, al qual già no portamo offerta molta chel nostro come sai ti su rubato però vo che torniamo vn'altra volta accioche sia da noi me presentato dimmi quel cheti par douian portare volendo quel di nuouo visitare.

Risponde Sadoch.
Sanson io presi certe Tortolelle
andando a vecellar qua pe'macchioni
& ho fatto pensier disportar quelle
& in su la spalla vn sacco di marroni

Risponde Sansone.

Io presi ancor alquante Colombelle tendendo e lacci per pigliar Pippioni,

& mi vien voglia di recarle tutte & pere, e mele, & di molt'altre frutte.

Risponde Sadoch.

Quanto maggior presente gli portiano tanto piu noi saremo al Signor grati con questi pesi, & tu & io nandiano che ne saren da Dio rimunerati

Risponde Sansone.

El nostro Trilla si vuol che chiamiano
acciò che meglio andiam'accopagnati
Risponde Sadoch.

Risponde Giuseppo.

Quel che portate volentier accetto
Le Tortole, & Colombe mi son grate
per offerirle in purificazione.

eccolo qua che glie venuto appunto Dice Sansone.

O Trilla nostro à tempo tu se giunto. Segue.

Vuo tu tornare à veder quel bambino quale adoramo cosi sinceramente, essendo nato lui si pouerino si vuol che gli portian maggior prese

Risponde el Trilla.

io vengo, evuo portar del pane e vino
& vn capretto grasso certamente
l'a tra volta il pagai di canto e suono
hor glivo dar questo presente buono.

Mechero zoppo viene zoppicando e casca in terra e dice.

Si vo duo passi qua spesso rintoppo e ca co in terra come voi vedete,

Rilponde Sansone.
Però rimanti a casa sendo zoppo
Risponde Mechero.

Etutti a tre voi insieme doue andrete Risponde Sansone.

Poco discosto & non istaren troppo Risponde Mechero.

Se voi andate vento, e neue harete essendo freddo mi resterò al suoco poi che di tutti sono il piu dappoco.

Vanno e pastori, & giunti alla capanna Sansone dice. Di nuouo tutti siate e ben trouati
voi ci parete tre lucente stelle,
maggior presenti noi v'habbia po rtati
che l'altra volta frutte e colombelle
vn sacco di marro che c'ha ammaccati
pel peso grande, & queste Tortorelle
& pane, e vino, & vn grosso capretto
Risponde Giuseppo.

Sado

daci

Non

1000

Nefful

che l

Dapo

illegt

Ep

Leuati

chelg

andiai

2 3 3 1 1 2

Quelt

andar

etar l'

allom

Eltuofi

21000

Pertic

argen

Plange

cheio

confid

Voler e

Lhumil

chepti

e per fi

In eta 1

MO C

nelle

6102

Va

Quel che portate volentier accetto. Le Tortole, & Colombe mi son grate per offerirle in purificazione, & l'altre cose chauete portate per nostro pouer vitto saran buone, le vostre carità fien ringraziate voi mostrate esser pur buone persone baciate questo dosce e santo figlio che vi disenderà dogni periglio.

fivuol che gli portian maggior presete O dolce e buon figliuol quanto diletto Baciandoti ho sentito nel mio core,

Sadoch lo bacia e poi dice.

Io mi sento saltar il cor nel petto
poi chi son si acceso in tanto amore.

El Trilla lo bacia e poi dice. fempre sia figliuol santo benedetto che arder tu mi fai con gran seruore e mi parer esser proprio in paradiso à veder sol questo splendente viso.

Dice Giuseppo.

Con questi don che voi ci hauete offerto inuerso il Tempio vo pigliar la via

Risponde Sansone.

Noi tre voglian venir, co voi per certo che noi pensian di farui compagnia però che hauendo à passar pel diserto non voglian vi sia fatto villania

Risponde Giuseppo.
Tornate à casa, la via e sicura
però non ci bisogna hauer paura.
Dice Sansone à Sadoch.

Sadoch

Sadoch io veggio ben che no sian degni daccompagnar questo magno fignore

Rilponde Sadoch.

o reati

elle

accati

relle

retto

etto.

rate

one,

rione

ialo,

diletto

ore,

note.

etto

diso

10.

) fferte

certo

1013

ferto

Non potendo seguir nostri disegni io ne piglio sconforto e gran dolore,

Risponde Giuseppo. Nessun di voi per questo hoggi si sdegni che Dio accetta solo il vostro cuore

Rilponde il Trilla.

Dapoi che non vi par che noi vegnano allegramente à cala ritorniano.

E paltori tornono à casaloro, e Giu l'eppodice à Maria Vergine.

Leuatisù diletta e cara sposa chel giorno quadragesimo e venuto andiamo al Tempio senza più far posa à laudar Dio del frutto riceuuto,

Risponde Maria. Quelta mi pare razionabil cola? andar al Tempio col diuino aiuto. e far l'offerta come pon la legge al sommo Dio che l'vniuerso regge.

Rilponde loset.

El tuo figliuolo in braccio porterai & io con le Colombe le accompagno per ricomprar el figlio porterai l'argento tratto del noltro guadagno.

Rilponde Maria. Piangendo meco sposo ne verrai che io pel pianto gia molto mi lagno, considerando Dio humiliato

voler esser nel Tempio presentato.

Vanno, e per la via Maria legue. L'humilità fignor tanto ti piace. chepreso hai carne nostra bassa e vile, e per far l'huom signor di te capace in età parua pura & infantile vuol che sia presentato à Dio verace nel Tempio santo el tuo corpo gentile & io ancor figliuol con humil core

ti portò al Tempio dolce mio fignore. Fermonsi per la via, e Simeone in

camera lua dice.

Quando verrà quel tempo si bramato chi vegga con questi occhi corporali. el verbo eterno per noi humiliato per liberarci da gli eterni mali mio corpo per vecchiezza confumato e vino con speranza in pensier tali sendo sivecchio el tepo gia s'appressa che vega quelta grazia à me prometla.

Giugne l'Angelo e dice. Simeon santo giulto etimorato da parte del Signor ti vengo a dire, chel suo figliuol d'vna Vergine e nato & in questo giorno al Tépio de venire hauendo tanto quel desiderato vogli di qua con preltezza partire e con feruor nel Tempio te nandrai done questo figliuol santo vedrai.

Partesi l'Angelo, e Simeon dice. El cuor mi sento strugger d'allegrezza e con gaudio ne vado al Tempio fanto felice a me che in mia canutezza vedrò Christo in letizia, testa, e canto lo spirito mi muoue con prestezza andare al Tempio e quiui starui tanto chi vegga questo dolce e bel figliuolo e prendi in braccio questo vnico e solo

Vanne al Tempio, e sa orazione mentale, & Anna profetessa nel Tempio inginocchiata dice.

A te signor vien la tua donna antica con orazion continue pregando e con digiuni affanni e gran fatica sempre viuendo al tuo degno comado signore eterno pregotu mi dica e chiaramente manifelti quando debbe venire a noi el gran Melsia quale il mio cor sempre brama e desia.

Glugne

Giugne l'Angelo e dicegli.

Anna del vero Dio gran Profetessa
i ti vengo à mostrar questo mistero,
Christo e già nato, & al tépo s'appressa
e da lui piglierai gran refrigerio
prima che dalla morte sia oppressa
'ripieno sarà il tuo buon desiderio

Partesi l'Angelo, & Anna dice. Questa mi par signore vna gran nuo ua & noggi aspetto vederne la pruoua.

Giugne la Vergine al Tempio e Simeone gli va incontro e dice.

O Madre Degna Gloriosa, e Santa che porti i braccio el tuo diletto figlio quelta e quella felice e fertil pianta in terra nostra posta come Giglio la mia mente fia lieta tutta quanta se questo tuo figliuolo i braccio piglio che certo so che gliè Christo Re nostro come ben dal signor me stato mostro.

Risponde Maria.

Poi chel signor t'ha questo riuelato
per modo alcun non tel posso negare,

Eporgegli el figliuolo e dice. riceui i braccia tua il Verbo incarnato che ti vuol pienamente contentare

Simen lo piglia e dice.

Io ti prendo Signore Dio beato
e veggo che tu se il mio salutare
el cuor mi s'apre per la gran dolcezza
vedendo di tua faccia tal bellezza.

Bacia el Bambino e fegue.

Io ti bacio figuor fanto, e diletto
gustando el tuo amor dolce e suaue
caro figliuol nelle mia braccia stretto
ti tengo e non mi par tal peso graue
el cor tutto si strugge nel mio petto
e già del ciel mi par hauer le chiaue
tanta letizia e gaudio nel corsento
che io ne resterò sempre contento.

Simeone rende el Bambino à Maria e segue alzado gliocchi al cielo.

Hor lassa il terno tuo signore in pace secondo il detto che mai riuelato, perche visto han mia occhi Dio verace tuo vero salutar che hai preparato dinanzi al popol che sara capace conoscer tanto bene a sui donato sume alle genre in renelazione à Isdrael Gloria, e consolazione.

del

dit

101

che

10 th

che

O Sa

1011

aqu

elpi

1314

per

colt

landa

Olom

che c

loffer

riceu

etac

fend

latu

edos

Sendo

mai

rito

Cin

fect

che

Maria dice.

Di tante laude date al mio figliuolo hoggi mia mente assai si marauiglia, che sendo occultamente nato solo sil manifesto i braccio el vecchio piglia questo procede dal supremo polo per contentar chi à Dio s'assomiglia

Dice Giuseppo.

Ancor mio cor marauigliato gaude
poi cho sentito le diuine laude.

Dice Simeone à Maria.

Ciascun di voi da Dio sia benedetto
& Madre ascolta mia prefazione
sarà di molti el tuo sigliuol perfetto
posto in ruina & resurrezzione
& in segno tal che li sia contradetto
& poi sua dura morte e passione
à l'alma ti sarà duro coltello
per tanto aspetta questo aspro stagello

Annain qlto giugne, e dice à Maria.

O Madre piena di benedizione
porgimi in braccio il tuo figliuol dilet
e me stato dimostro in orazione (to,
questo esfere il figliuol di Dio perfetto

Maria gli porge el Bambino e dice Riceui quel per tua consolazione nelle tue braccia & stringitelo al petro questo è il vero Messia tanto aspettato che vuole essere al Tempio presentato

Anna piglia el Bambino e dice.

Figliuol

Figliuol io ti conforto Redentore del popol d'Israel & dogni gente di tutto'l mondo lei vero signore però ti bacio figliuol dolcemente io lento tal diletto nel mio core che mi fa con letizia esfer gaudente io tiringrazio di tanta dolcezza che mai oggi cocesso i mia vecchiezza

à Ma.

cielo.

90 E

10,

erace

rato

te

110

1010

liglia,

00

lo piglia

olo

niglia

aude

etto

ne

detto

Aagello

Maria.

ol dilet

(10,

erfetto

e dice

petto

pettato

entato

lice.

inol

10

Maria ripiglia el figliuolo, e portalo al Sacerdote e dicegli.

O Sacerdote pastor della gregge io vego in questo giorno à presentare, Se vi volessi pur ancor pentire à quel che l'vniuerso mondo regge el primo nato mio & osseruare la sua diuina giusta, & santa legge per tanto mecovoluto ho portare col figlio le colombe in sacrifizio laudando Dio di tanto benefizio.

Ofterisce il figliuolo, & le colombe al Sacerdote, e lui presenta il figliuolo sopra lo altare e dice.

O sommo eterno & immortale Dio che diniente ogni cola hai creato lofferto figlio a te con buon disio riceuivero Dio fignor beato e fa che quel sia santo, giusto, e pio, lendo a te creator suo presentato la tua benignità in lui discenda e dogni auuersità sempre il difenda.

El Sacerdote fivolta alla Madre, e

segue. Sendo questo bel figlio primo nato rimaner debbe nel diuin feruizio ma se fussi da noi ricomperato ritornerebbe in vostro benefizio

Risponde Maria. Cinque danar d'argento io vo portato secondo che e concesso al mio offizio per voi riceuerete questo argento che io sol del mio figlio mi contento.

El Sacerdote piglia e danari e dice Madonna voi hauete ben ragione si bel figliuol volendo rihauere però chi son di questa opinione che di quel voi n'harete gran piacere certo che fie di gran riputazione come in suo aspetto ben si può vedere à mia di mai non vidi si bel figlio

Risponde Maria ripigliandolo. e però volentier io mel ripiglio.

Dice il Sacerdote. di volerlo lassar qui al signore, iovi prometto di farlo nutrire & quel vi condurrò a grand'honore

Risponde Maria. Con esso in braccio di quavo partire che lassar quel mi par far grand'errore daretemi licenzia se'vi piace

Risponde il Sacerdote. Andate chel signor vi dia sua pace. Partedosi dice Giuseppo a Simeone & Anna.

Partiamo insieme Simeon & Anna con giubilo, letizia, canto e festa

Risponde Simeone. poi che gustato habbian celeste mana la menta nostra e fatta pronta e delta. Anna dice.

Io canterò sempre al signor Osanna in questo po del tempo che mi resta Dice Maria.

Con dolce Melodia cantiamo à Dio sue laude sante con retto disio.

Cantano insieme questa Lauda. 7 ON dolcezza. & con amore , Contempliamo Dio incarnato che per noi e presentato come seruo al suo Signore. Et rinnouata nostra mente questo magno signor vero che sa il nostro cor ardente del sino santo amor seruente per la sua diuina grazia che sol nostra mente sazia nello eterno creatore.

Con gran sesta & gran letizia seguitiam G I es v beato, & rimossa ogni tristizia habbiam sempre il cor purgato

de sua don ciascun sia grato
per condursi alla sua gloria
conseguendo la vittoria
per virtù del Redentore.

Ben possiam restar contenti
poi che Christo habbiam veduto
suo cuor ciascun gli presenti
per si gran don riceuuto
& col suo diuino aiuto
seguitando humiltà santa
cresca nostra virtù tanta
che ci dia celeste honore.

IL FINE.

In Firenze appresso Giouanni Balcni l'Anno 1594







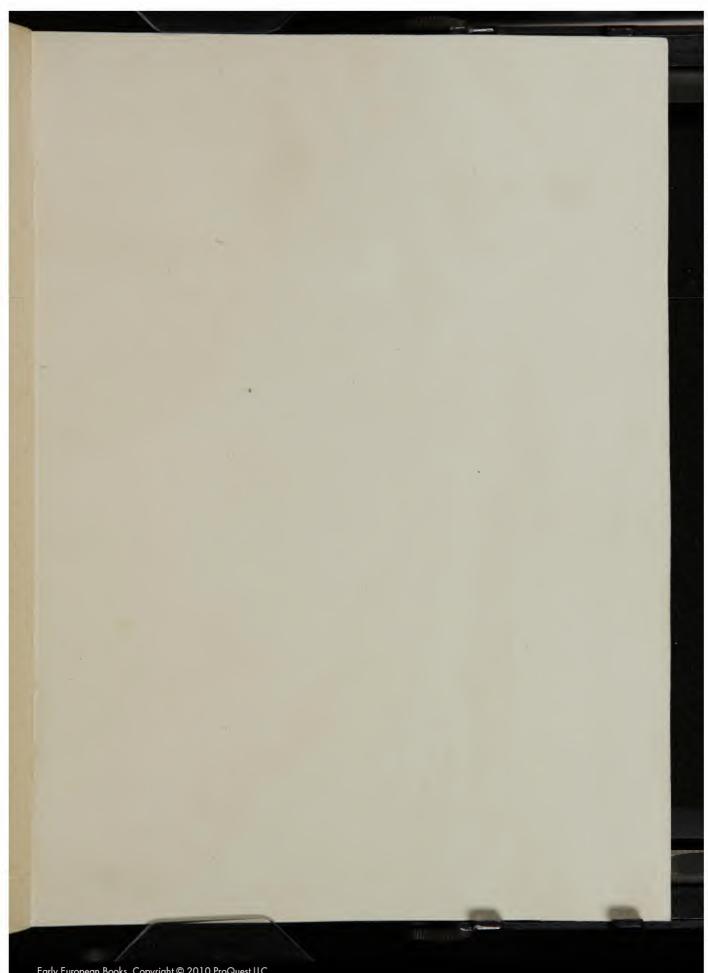